2.310

U 11. 1463

# DESA SURRA

Lire 1.50

AFRICASO

FUCILIERI ITALIANI SUL FRONTE ORIENTALE

ALDO FERRABINO

CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600

Questa storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valleò insieme il Danubio e l'Enfrate: dunque da Camillo a Tralano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fu la realtà di cinque secoli continui. Collaborarono all'impresa i dittatori e i consoli, i triumyri e i principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: "salus publica suprema lex".

opera si fonda fedelmente sulla tradizione antica, quella di Livio, Sallustio. Tacito. Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo facendo tesoro dei più sicuri accertamenti scientifice e soprattutto - richiamandosi sempre all'eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne. d'Italicità inesausta.

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE (403 a. C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (52 a. C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

Con questa sua nuova pubblicazione, la Casa editrice Tumminelli inizia una serie di monografie su artisti italiani e stranieri, e su complessi d'opere d'arte (tarste, vetrate, medaglie ecc.) Affidate a ottimi studiosi, superbamente illustrate, queste monografie, non meno che gli storici e critici d'arte, sono tali da interessare i pittori, scultori, scul architetti, nonché il nostro migliore artigianato ed ogni persona colta Ogni Quaderno di 24 dense pagine di testo e 56 tavole in rotocalco, del formato em. 17 x 24, con fodera e rivestimento in cellofane

### LIRE QUARANTA

"QUADERNI" PUBBLICATI:

| 1. | RODOLFO PALLUCCHINI | PIAZZETTA |  |
|----|---------------------|-----------|--|
| 2. | EMILIO CECCHI       | DONATELLO |  |
| 3. | FRANCESCO ARCANGELI | TARSIE    |  |
| 4. | LUIGI BIAGI         | LOTTO     |  |

Imminenti: Elena Toesca: PONTORMO; Virgilio Guzzi: MANCINI; Giulio R. Ansaldi: PIRANESI; Valerio Mariani: ARNOLFO.

Seguiranno: Géza de Francovich: Scultura medievale in legno; Roberto Salvini: Cimabue; Giulia Sinibaldi: Verrocchio; Armando Ferri: Bramante; Sergio Ortolani: Tintoretto; Cesare Brandi: Tavolette di Biccherna; Filippo Rossi: Medaglie del Rinascimento; Mary Pittaluga: Paolo Uccello ecc. ecc. ANNO IV - N. 48 - 14 NOVEMBRE 1942 - XXI



Dirextone

PURBLICITÀ Milano - Via Manzoni, 14 - Tel, 14,366

ABBONAMENTI

ila e Colonie : annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. tere : annuale . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L.

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbona-menti o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello spazio riservoto alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postale.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contempo-Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contemporanea, questa BBIJOTECA si propone di fornire, attraverso una scelta-accurata di autori e di opere, un quadro indicativo delle forme e tendenze più vive di tale letteratura, dalla narrativa alla lirica alla critica: e, insieme, la testimonianza diretta di quel moto unitario che, in tanta diversità di esperienze, di mezzi e di fini, presiede al suo svolgersi e rinnovarsi. Perciò in questa BBIJOTECA, accanto agli scrittori più noti, troveranno posto - di là da ogni polemica divisione di scuole - i giovani e giovani esimi: e accanto alle opere inedite, le nuove presentazioni di quelle più degne degli ultimi decenni.

|     | VOLUMI PUBBLICATI:                                                               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Bonaventura Tecchi, LA VEDOVA TIMIDA (racconto seguito da Antica terra)          | L. 1   |
| 2.  | Francesco Jovine. SIGNORA AVA (romanzo)                                          | L. 2   |
| 3.  | Pietro Paolo Trompeo. IL LETTORE VAGABONDO (saggi e postille) - Seconda edizione | L. 1   |
| 4.  | Luigi Bartolini. IL CANE SCONTENTO ed altri racconti                             | L. 2   |
| 5.  | Giani Stuparich, NOTTE SUL PORTO (racconti)                                      | . L. 2 |
| 6.  | Silvio D'Amico, DRAMMA SACRO E PROFANO                                           | L. 2   |
| 7.  | Carlo Linati, APRILANTE (soste e cammini)                                        | L. 2   |
| 8.  | Mario Praz. MACHIAVELLI IN INGHILTERRA ed altri saggi                            | L. 3   |
| 9.  | Bino Sanminiatelli, CERVO IN MAREMMA (racconti)                                  | L. 9   |
| 10. | Mario Tobino, LA GELOSIA DEL MARINAIO (racconti)                                 | L. 2   |

minenti: Angelandrea Zottoli. UMILI E POTENTI NELLA POETICA DEL MANZONI; G. B. Angioletti: VECCHIO CONTINENTE (viaggi).

iranno: G. Titta Rosa: Paese con figure (racconti): Francesco Flora: Saguramor del Parnaso (Prima Serie); Nino Savarese: Cose d'Italia con l'aggiunta di alcune Cose di Prancia; Anna Banti: Le monache cantano (prose): Luigi Russo: Machiavelli; Arturo Onofri: Lirlche, scelte e ordinate da Arnaldo Bocelli e Girolamo Comi: Bonaventura Tecchi: Il vento tra le case (acconti): Arnaldo Bocelli: Dal D'Annunzio agli "ermettel"; Giorgio Vigolo: Le Notti Romane cec. ecc.

CITTÀ UNIVERSITARIA UNIVERSITÀ, 38 - ROMA



Fronte orientale: il gen, Messe consegna ai soldati del C.S.L.R. il nastrino della campagna invernale germanica (R. G. Luce - Viola).

# L'AGGRESSIONE ANGLOSASSONE CONTRO LA FRANCIA

Ricorrendo il decimonono anniversario della storica « Marcia della Feidherrenhalle » Il Führer, circondato dai veterani del « Putsch» del 1923 ha pronunciato a Monaco (8 novembre) un alto, fiero e solenne discorso. Nella fase attuale del conflitto fra le Potenze dell'Asse e le loro alleate da una parte, le plutoerazie democratiche dall'altra, questo discorso assume, per universale riconoscimento, un particolare significato ed un rilievo cospicuo.

Hitler ha cominciato il suo dire col ricordare come la Germania avrebbe potuto vincere già nel 1918 nel primo conflitto mondiale, se il popolo tedesco lo avesse meritato. « Il destino e la Provvidenza donano la vittoria a chi più la merita . Ma nel 1918 né Governo né popolo fuall'altezza della situazione. Oggi tutto è radicalmente cambiato. « In tre anni di epica lotta la Germania ha accumulato una massa di vittorie che non ha precedenti nella storia. La Germania tiene un fronte a duemila chilometri di distanza dalle frontiere del Reich. Se nel 1918 il popolo tedesco era il popolo più disorganizzato del mondo, il popolo del nazionalsocialismo è il popolo meglio organizzato. Sicché le posizioni raggiunte oggi fanno evidente che è idiota pensare alla possibilità che il Reich sia battuto ».

Nel corso della sua stringata esposizione Hitler ha lasciato cadere una asserzione che può sembrare, a prima vista, temeraria, ma solamente ai superficiali. «C'è da esser lieti che la Polonia abbia respinto la generosa offerta fattale a suo tempo dal Reich. Allora ne ero dispiaciuto, ma oggi ringrazio la Provvidenza che le cose siano audate così. Se la UN DISCORSO POLEMICO DEL FUEHRER — L'ASSE È INVINCIBILE — NES-SUNA PACE DI COMPROMESSO — GLI SBARCHI ANGLO-AMERICANI NEL-L'AFRICA FRANCESE — LA PROTESTA DI PETAIN — UNA SDEGNOSA NOTA DI MADRID — CRISI NELLA COMMISSIONE PANAMERICANA — UNO SCACCO ELETTORALE DI ROOSEVELT — ARABI E SIONISTI — LA TURCHIA

Polonia avesse accettato le mie proposte, avremmo potuto dedicarci ad un programma di opere costruttive. ad un programma di pace e, forse, non avrei speso per il potenziamento dell'esercito quello che è stato speso. In tal caso un bel giorno sarebbe scoppiato l'uragano dall'estero che avrebbe travolto tutti noi e l'Europa intiera ». Quel che occorre ben ribadire, e il Führer l'ha fatto con parole esplicite e categoriche, è che la scesa in campo dell'Asse contro la Russia ha rappresentato la salvezza del mondo civile dall'attacco formidabile che il Governo di Stalin aveva nell'ombra apprestato meticolosamente contro l'Occidente, e che l'Asse ha prevenuto e neutralizzato. Per cui le posizioni sono oggi ben nette e la posta, per l'esito finale, non può dar luogo a dubbi.

Il Führer non ha mancato di ricordare di aver stesa due volte la
mano della pace all'avversario e di
averne ricevuto, in entrambi i casi,
una cinica e suicida ripulsa, per cui
la cosa doveva essere ritenuta come
definitivamente liquidata. Ogni ulteriore proposta di pace sarebbe stata
infatti interpretata come un segno
di debolezza. \* Da quel momento è
stato chiarissimo, per me, che dei
due mondi in lotta uno doveva e deve cadere. E siccome la Germania
non cade, ne risulta che dovrà cadere il mondo nemico ».

Inutile e fatuo, ha voggiunto Hitler, è attribuire alla campagna germanica ed italiana ad est errori

strategici, mète non raggiunte, disdette improvvise, disinganni querosi. L'Asse ha raggiunto, in realtà, tutte le finalità che si era proposto. Sta di fatto, ed il bilancio è di \*una eloquenza insopprimibile, che oggi « non una nave sovietica risale il Volga ». Le Potenze dell'Asse « sono in possesso di tutto quanto si estende di qua ed oltre il Don da una parte e fino al Terek dall'altra, e precisamente del granalo ucraino; del granaio del Kuban, che è forse il più grande del mondo; delle miniere di manganese; delle più vaste raffinerie di petrolio, nonché della zona petrolifera, che, pur non essenmomentaneamente utilizzabile. costituisce per il nemico la perdita di dieci milioni di tonnellate di petrolio . Così, con riferimenti sobri, ma matematicamente esatti, il Führer ha messo nella conveniente luce lo sforzo gigantesco, senza precedenti in tutti i tempi, del popolo tedesco e i successi che l'hanno coronato.

Contemporaneamente Hitler ha ribadito il fermo impegno di condurre la guerra a fondo, con l'esclusione di qualsiasi compromesso, fino a quella vittoria finale che dovrà essere e sarà assoluta. La lotta che oggi combattono le Nazioni del Tripartito è senza dubbio per il loro diritto alla vita, ma è anche di liberazione e di affrancamento dell'Europa dalla egemonia britannica e dal pericolo bolscevico. Per questo non sono ammissibili le mezze misure e le solu-

zioni intermedie. Si può forse ve-

nire a patti con la negazione di ogni dignità umana, con il sovvertimento dei supremi valori morali? La pace, ha ancora una volta annunciato Hitter, dovrà segnare e segnerà il crollo del dominio dell'oro e la

solenne rivendicazione del lavoro. Gravi avvenimenti si verificano frattanto in Africa e il Governo di Vichy doveva nuovamente come in occasione dell'aggressione nel Madagascar, levare all'alba dell'8 novembre, una ben più solenne protesta contro lo sbarco statunitense in Algeria e sulla costa atlantica del Marocco francese. Poche ore prima la Reuter aveva diramato un'informazione ufficiale, secondo la quale forze terrestri, navali ed aeree degli Stati Uniti avevano preso terra in numerosi punti della costa francese del nord-Africa, mentre un comunicato della Casa Bianca di Washington annunciava che lo sbarco veniva effettuato per « prevenire - un'invasione da parte dell'Italia e della Germania. La protesta del Maresciallo Pétain è seguita pronta e tagliente: « Ho appreso questa notte - ha detto il Maresciallo a Roosevelt - l'aggressione delle vostre truppe contro l'Africa settentrionale. Voi avete invocato dei pretesti che nulla potrebbero giustificare. Voi attribuite ai vostri nemici un'intenzione che non si è mai tradotta in atto. Noi abbiamo sempre dichiarato che avremmo difeso il nostro impero qualora questo fosse attaccato e contro qualsiasi aggressore. Voi sapevate-che io avrei mantenuto la mia parola. Nella nostra disgrazia io ho salvato il nostro Impero, chiedendo un armistizio e siete voi, che agite a nome di uno Stato col quale siamo legati da così numerosi ricor-

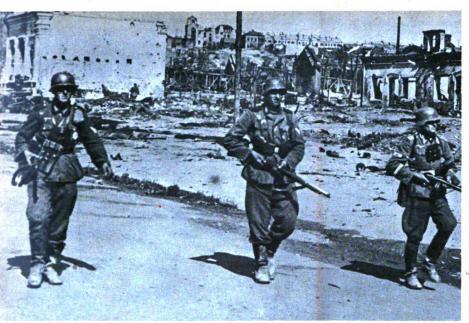

di, che prendete una decisione così implacabile. La Francia ed il suo onore sono in giuoco. Siamo attaccati e ci difenderemo. Questo è l'ordine che io dò ».

Gli avvenimenti che intanto si an-"davano producendo hanno ereato nel Marocco e nell'Algeria, in seguito al conflitto fra Washington, Londra e Vichy, una situazione di cui giova attendere i successivi sviluppi, per poterne trarre sicuri elementi di giudizio. Non è, del resto, soltanto con la Francia che la Repubblica pluristellare mostra di voler agire a dispetto di ogni legge di correttezza internazionale e di lealtà diplomatica, Sono di leri le reazioni sdegnose della stampa e dell'opinione pubblica spagnola contro la calunniosa accusa di Washington di prestare le isole atlantiche quali basi ai sottomarini dell'Asse e di agevolare l'opera di questi, con proprie navi mercantili in navigazione nell'Oceano.

E ancora pochi giorni or sono (2 novembre) Washington aggiungeva alla sua estorsiva e asfissiante lista nera di ditte denunciate come operanti con capitali delle potenze dell'Asse, altre 361 ditte in prevalenza appartenenti alla Repubblica argentina e al Cile.

Si comprende perfettamente come a Montevideo, ove stanno svolgendosi i lavori della Commissione panamericana convocata per unificare le iniziative e i mezzi per difendere quel Continente d'oltre Atlantico, che nessuno si è mai sognato di minacciare, il delegato del Governo argentino, non volendo accedere alle pretese della maggioranza troppò docimente asservita alle pressioni nordamericane, abbia abbandonato la sala delle riunioni e se ne sia tornato

a Buenos Ayres. I lavori della Commisione si son dovuti sospendere. Le
medesime riunioni di Montevideo
hanno in pari tempo determinato un
inasprimento del dissidio fra Cile e
Stati Uniti, in seguito alla pubblicazione di un memorandum con il quale il governo di Washington ribadisce le gratuite oltraggiose accuse,
pronunciate, come si ricorda, da
sumner Welles in un leggero e indiscreto discorso tenuto a Boston.

Il Ministro degli Esteri cileno, Fernandez, ha diretto al riguardo al Ministro degli Esteri uruguaiano, Guani, una energica protesta e non è detto che la stessa opinione pubblica degli Stati Uniti non senta di doversi pronunciare in merito alla condotta improvvida e dittatoriale del suo Presidente e dei suoi fiduciari.

Se non è il caso di dare ai risultati delle elezioni parziali statunitensi

per il rinnovamento della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato il valore di una battaglia elettorale per la Presidenza, è conseptito prendere oggettivamente atto dei risultati finora noti come di un indice significativo del declinare della popolarità di Roosevelt nell'opinione pubblica della Repubblica stellata. A tutt'oggi le posizioni dei due partiti alle due Camere è questa: Senato: 30 repubblicani e 57 democratici. Camera dei Rappresentanti: 208 repubblicani e 220 democratici. I repubblicani hanno guadagnato nove seggi al Senato e 43 mandati alla Camera. I posti di governatore sono poi, così distribuiti: 17 ai repubblicani e 13 ai democratici.

L'insuccesso più grave per Roosevelt è stato senza dubbio quello di New York, dove il repubblicano Baldwin ha battuto Huxley nelle elezioni per la Camera dei Rappresentanti. E il candidato repubblicano Dewey è stato eletto governatore con 500 mila voti.

Intanto in occasione del 25° anniversario della dichiarazione Balfour in favore dello Stato ebraico e della sua recente conferma, accompagnata dalla presa di posizione del governo di Washington per la creazione di uno Stato sionista in Palestina, il Gran Mufti di Gerusalemme non ha mancato (4 novembre) di contrapporre, a nome di tutto il popolo arabo, alla dichiarazione Balfour una dichiarazione pubblica nella quale le promesse concesse da Londra e da Washington ai sionisti sono apertamente denunciate come nuove prove della irreconciliabile inimicizia degli alleati non solamente contro la Palestina, bensì contro gli arabi e l'Islam in genere. Il Gran Mufti ha concluso il suo messaggio con queste parole: « Gli arabi e tutti i mussulmani potranno cessare di preoccuparsi per la sorte della Palestina, solo dopo che l'Inghilterra e l'ebraismo saranno definitivamente distrutti ».

Tutto il Vicino Oriente è sotto l'incubo delle mire e delle mene britanniche. Il Presidente della Repubblica turca, aprendo ad Ankara (2 novembre) la sessione della Grande Assemblea Nazionale, ha rilevato le particolari difficoltà del momento e i rischi a cui si trova esposto il governo turco, in conseguenza, della guerra. Noi manterremo strettamente e lealmente gli orientamenti della nostra politica nazionale all'interno e all'estero, note a tutto il mondo. Fedeli ai nostri impegni contrattuali e alle nostre amicizie, evitando accuratamente ogni dissimulazione e secondo fine nei confronti di qualsiasi Stato, proseguiremo nella nostra politica di sicurezza nazionale ».

Il Presidente ha denunciato soprattutto il pericolo costituito da quelle manifestazioni e da quegli atteggiamenti, che possono indebolire la forza del paese, quando l'unità degli spiriti e la saldezza delle armisono più che mai necessarie, per prevenire ogni insidia e frustrare ogni obliqua intenzione.

PROKHLADNAYA J John Malagobek Petropayhysk Perk Malagobek Petropayhysk Petropayhysk Perk Malagobek Petropayhysk Perk Malagobek Petropayhysk Petropayhysk Perk Malagobek Petropayhysk Perk Malagobek Petropayhysk Pe

L'avanguardia di un reparto di fanti ria tedesca in una strada del centi di Stalingrado (R. D. V.). — Cartin L'avanzata tedesca nella sona di Ordis nik'dse, per la conquista dei pon

### ALCUNI APPARECCHI DELL'ASSE





# LA LOTTA IN AFRICA SETTENTRIONALE E NEL CAUCASO



IL RIPEGAMENTO DELLE FORZE
DELL'ASSE E LA CONTINUAZIONE
DELLA LOTTA NELLA ZONA DI CONFINE - SBARCHI AMERICANI SULLE
COSTE AFRICANE - I PROGRESSI
TEDESCHI SULLE DUE STRADE
DEL CAUCASO E LA MINACCIA SU
ORDZONICHITZE - VANI DIVERSIVI
SOVIETICI - UN SUCCESSO TEDESCO NEL SETTORE CENTRALE
DEL FRONTE RUSSO

La grande battaglia impegnatasi il 24 ottobre in Africa Settentrionale arde, tuttora, vivissima, onde sugli sviluppi di esse s'impone il massimo riserbo; è lecito, tuttavia, constatare che fino all'undicesimo giorno della sua offensiva il nemico, non
ostante lo straordinario spiegamento
di uomini e d' mezzi, non era riuscito ad ottenere il benchè minimo
vantaggio.

Fu soltanto nella giornata del 4 novembre che gli Inglesi, grazie alla stragrande superiorità delle forze, riuscirono, dopo aspri e sanguinosi combăttimenti, ad infiltrarsi nelle nostre linee, così che i Comandi del P'Asse disponevano il ripiegamento su posizioni di seconda linea. Ad est di Marsa Matruh elementi dell'Asse effettuavano ancora irruenti contrattacchi contro le forze corazzate nemiche, infliggendo loro perdite e danni considerevoli.

La lotta continua, ora, nella zona di confine tra Egitto e Cirenaica.

Intanto, nella notte dal sabato 7 alla domenica 8 novembre, forze nord-americane sono sbarcate nel-

l'Africa settentrionale ed occidentale francese; in particolare presso Rabat, a Casablanca, ad Algeri, ad Orano. In obbedienza agli ordini ricevuti dal Governo francese di Vichy. le guarnigioni francesi hanno opposto dappertutto resistenza; più vivacemente a Casablanca e ad Orano. Ad Algeri, dopo breve lotta. è stato stipulato un armistizio. Il Governo francese ha rotto le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti d'America, che avevano preso a pretesto per la proditoria aggressione un immaginario, prossimo attacco dei paesi dell'Asse contro le colonie francesi. Si attendono ora gli ulteriori sviluppi di questa nuova, drammatica svolta della guerra.

Sul fronte sovietico, la lotta si è concentrata in particolare, durante i giorni a cavaliere della fine di ottobre e dei primi di novembre, nella regione caucasica. Qui, occupato il centro di Naltschik e superato l'altipiano che precede i contrafforti del Caucaso centrale, le forze tedesche si sono spinte nella zona montagnosa. ove sboccano verso nord le due grandi strade che traversano la catena caucasica: l'Ossetica, cioè, e la Grussinica. Della prima di queste due strade, un breve tratto è stato già conquistato da una divisione corazzata che, terminata l'azione nella regione di Naltschik, mutò improvvisamente direttiva di marcia, buttandosi all'attacco verso est; superata, quindi, la resistenza di reparti bolscevichi, costituiti per la mas-

sims parte da giovani allievi delle scuole militari russe, che si tenevano annidati in vasti e rigogliosi campi di granoturco, si spingevano innanzi, fino alla cittadina di Alagir, la sciata sgombra dal nemico ed a sud di essa lungo la strada Ossetica, la cui importanza deriva soprattutto dal fatto che è essa l'unica strada del Caucaso centrale che sia praticabile anche d'inverno.

L'azione tedesca si è andata svolgendo, quindi, tanto sulla strada di gli Osseti quanto su quella militare Grussinica, con l'aspetto di una grande manovra concentrica sulla città di Ordzonichitze, importantissimo centro di oltre 250.000 abitanti, che ha funzione dominante nell'organismo economico del Caucaso settentrionale, di cui costituisce il nodo stradale e ferroviario più importante.

L'atteggiamento del nemico aveva lasciato facilmente supporre che il Comando sovietico avrebbe difeso con tutti i mezzi questa specie di posizione-chiave, sia sfruttando l'esistenza nella zona di fortificazioni ed installazioni militari costruite fin dall'epoca zarista con lo scopo di tenere in rispetto le turbolente popolazioni caucasiche, sia facendovi affluire nuovi grossi contingenti di truppe, che risultavano già in movimento dalle regioni meridionali della Transcaucasia verso il Caucaso centrale e meridionale, e contro le quali l'aviazione tedesca non mancava di esercitare la più attiva vigilanza.

Soprattutto ad ovest di Ordzoni. chidze, i sovietici tentavano di sbarrare con ogni mezzo il passo alle truppe germaniche; non ostante le difficoltà eccezionali del terreno e delle marcie attraverso angusti sentieri di montagna, resi, per di più, semi impraticabili dalle recenti, abbondanti pioggie, i bolscevichi riuscivano perfino a spingere innanzi artiglierie pesanti è varie dozzine di carri armati. Allorchè, poi, essi ebbero raggiunto posizioni favorevoli. nella giornata del 7 lanciarono un violento attacco contro le posizioni germaniche, ma attaccati da Stukas e presi sotto il fuoco delle artiglierie finivano col precipitare nei bur-

In pari tempo, formazioni aeree germaniche attaccavano nella stazione ferroviaria di Ordzonichidze e lungo il percorso convogli ferroviari, trasportanti rinforzi sovietici, infliggendo nuove, gravi perdite all'avversario e rendendo, così, sempre più precaria la situazione nel settore del Caucaso orientale e centrale, ove, i Tedeschi, padroni ormai degli sbocchi delle due atrade montane, impediscono l'affluire di rinforzi.

Anche nel settore di Tuapse, verso il Mar Nero, le truppe antibolsceviche hanno compiuto nuovi progressi soprattutto nella zona montana, ove esse, con grande abilità. sono riuscite a superare un corso d'acqua profondamente incassato e ad impadronirsi, sulla sponda opposta, di dominanti posizioni, dalle quali

l'avversario aveva potuto finora ostacolare l'ulteriore avanzata.

Vedendo sempre più pregiudicata la sua situazione nei settori principali, il nemico ha tentato due azioni diversive; nella steppa dei Calmucchi l'una, e contro il rifugio stabilito dei Tedeschi sulla vetta dell'Elbrus l'altra, ma entrambe sono fallite. Una grossa colonna nemica, risalita da Astrakan, tentava di attaccare le posizioni tedesche nella desolata steppa che si estende tra il basso Volga e il basso Manic, ma una formazione motorizzata tedesca. stabilita ad est della città di Elista, capitale della Repubblica autonoma dei Calmucchi conquistata nello scorso agosto, contrattaccava le forze sovietiche costituite in massima parte da cavalleria, riuscendo ad avvolgerne una parte ed a fugare il rimanente, dopo violento combatti-

Sorte migliore non aveva l'azione

to, in queste ultime settimane, l'aviazione tedesca.

A Stalingrado, i sovietici non hanno più ripetuto i loro attacchi di diversione contro i flanchi nord e sud dello schieramento germanico; da parte tedesca, invece, ardite azioni di pattuglie hanno portato all'espugnazione di qualche altro nido di resistenza dei bolscevichi nell'interno della città, ove piccoli settori sono ancora da essi tenuti.

Un'aspra lotta, infine, si è svolta per circa una settimana nel settore centrale dell'immenso fronte sovietico, a sud-est del lago Ilmen, ove, proseguendo nelle operazioni dirette a migliorare l'andamento delle loro linee, le truppe germaniche, operando in una fredda regione paludosa, son riuscite ad ottenere un altro successo contro il nemico. Questi, nell'intento di assicurarsi una via migliore per il traffico dei suoi rifornimenti, aveva operato una puntata



in avanti, sostenuta da carri armati, ma i tedeschi lasciarono che questi si inoltrassero sensibilmente nella zona paludosa, sviluppando quindi un'abile manovra, che si concluse in un completo scacco del movimento avversario; mentre i carri armati andavano ad immobilizzarsi in zone minate e sul terreno acquitrinoso, attorno al rimanente delle forze bolsceviche si saldava un anello d'acciaio, entro il quale esse rimanevano compresse ed annientate.

Nel settore delle Salomone i giapponesi sono riusciti, nei primi giorni di novembre, a sbarcare nuovi contingenti sulle coste origitali dell'isola di Guadalcanar, e questi sbarchi, ammessi anche da parte avversaria, costituiscono indubbiamente un motivo di preoccupazione di quegli americani che amavano dirsi fin qui padroni della situazione. -

Si apprende, inoltre, che i Giapponesi hanno rinforzato le loro basi nella Nuova Guinea sud-orientale; eopioso materiale aeronautico, infatti, è stato sbarcato, in questi ultimi giorni, nella base navale di Buna proprio quando gli americani vantavano una pressione sulle posizioni nipponiche.

### AMEDEO TOSTI

DURANTE LE OPERAZIONI NEL DE-SERTO: 1) Armi automatiche e pezzi controcarro in azione (R, G, Luce) — 2) Artiglierie in accompagnamento fanterie (R. G. Luce) — 3) Batte autotrasportate in periustrazione (R. G. Luce) — 4) INTORNO A STALINGRADO: treni ed impianti ferroviari ridotti
in irantumi dogh Stukor (R. D. V.) —
5) La nuova locomoliva germanica di 5) Le nuova locomotiva germanica di guerra, serio 52, idente in vista di un massimo rendimento e di un minimo costo (R. D. V.) — 6) Per via ordinata come per via cerea i rifornimenti germanisi sono dovunque assicurati (R. D. V.).



naio di soldati russi, arrampicatisi fin lassù, dopo due giorni di ascesa nella nebbia, tentarono di soverchiare il piccolo presidio tedesco, ma subito avvistati e contrattaccati, vennero costretti a ridiscendere in basso, senza aver nulla concluso.

no di shar

passo sir

estante le

terreso e

gasti seb-

es di più,

eceati, ab-

viehi tie

e innern

dozzine &

i, essi eb

a vorevoli.

rone u

posizion

da Stuku

artiglie

nei but

Bi gere

la stario

ichidze (

ferrovis

ietiei, is

rdite s

i, sempre

nel sette

centrik

nai degi

montast.

pse, vet

tibolsee

vi pro-

monts-

ilità. so-

rso d'ac-

to e ad

opposts,

e quali

forzi.

Il Comando tedesco, frattanto, oltre che impedire l'afflusso di rinforzi avversari attraverso le due strade caucasiche e fronteggiare validamente il nemico ovunque esso tenti una riscossa, si preoccupa anche di sbarrare un'altra via, lungo la quale i sovietici possono effettuare il trasporto di uomini e di mezzi in quella che è oggi la zona principale d'operazioni: e cioè la strada costiera che segue la sponda del Caspio e ch'è servita anche da navi mercantili naviganti su quel mare.

Quella via è particolarmente importante, poichè, se la navigazione sul Mar Nero ha, attualmente, per i bolscevichi, l'importanza precipua di servire, attraverso i porti di Sochum e di Tuapse, le truppe impegnate nel settore della Ciscaucasia occidentale, la navigazione sul Caspio ed i movimenti lungo la strada litoranea non servono soltanto ai rifornimenti delle divisioni di Timoscenko, ma anche, e soprattutto, a far affluire verso l'interno della Russia sia il petrolio di Baku sia i rifornimenti che gli anglo-americani fanno pervenire aftraverso la strada dell'Iran.

Ad ostacolare questo importante traffico ha efficacemente provvedu-





Gli americani hanno scoperto una quinta libertà che si addizionerebbe alle altre, proclamate a gran voce dalla Conferenza Atlantica. Questa quinta libertà sarebbe di poter combattere; o, per meglio dire, di crearsi una mentalità che sembra finora esisere completamente maneata. L'America lamenta, così sulle colonne del periodico Liberty, di aver soggiaciu- por vent'anni alle idee dominanti, in fatto di politica e di strategia. Da una parte il monroismo, dall'altra l'affarismo avvebbero portato ad

un adagiamento sul concetto di non combattere. In tal modo, lo spirito offensivo sarebbe stato considerato espressione del più matricolato militarismo e, come tale, oggetto di severa condanna dei sostenitori della pace ad ogni costo. Negli Stati Uniti i paesi di quel Continente, s'era diffuso quello che potremmo chiama, re lo spirito di Maginot. L'interpretazione corrente americana sostiene, ora, che questo atteggiamento è stato esiziale a tutto il mondo anglo-

sassone nella stessa misura in cui lo è stato per la Francia. In altre parole, le grandi democrazie avevano ritenuto d'essere sufficientemente protette dalle linee corazzate e dalla incontrastata supremazia navale. Al riparo di questo blocco a due dimensioni, esse avrebbero potuto tranquillamente attendere che la furia dell'avversario si scatenasse e che, in prosieguo di tempo, le sue forze si esaurissero gradatamente nel vano tentativo di forare un bersaglio imperforabile. Parole di rampogna suonano nelle orecchie dei concittadini di Roosevelt:

rakech

Mogado

In America, durante gli ultimi dieci anni, chiunque avesse apertamente auspicato la strategia offensiva sarebbe stato immediatamente accusato come

guerrafondaio. Nessuno si rendeva conto che la guerra è un'arte per la quale ci vuole l'intelligenza, ma che la guerra, a differenza delle altre arti, non può essere esercitata senza rischi.

BuAm

Tuttavia, l'invadenza dell'americanismo non si manifestava che nei piani commerciali e nella sicurezza, rivelatasi più tardi, di poter giocare sulla carta della guerra, facendo in modo che tutti i casi possibili risultassero favorevoli ai suoi interessi. E' in tal modo che l'America punta sull'Africa e cerca di impadronirsi delle vie vitali del traffico che concerne quel continente, controllando in pări tempo le fonti di materie prime. E' solo più tardi che si fa strada un altro concetto; cioè quello di dover effettivamente combattere se

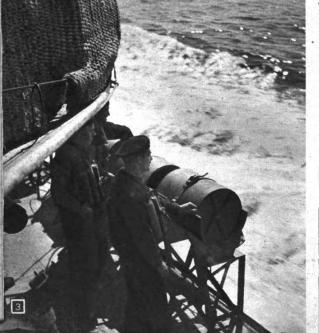



si vuole contrastare all'Asse la vittoria. era la morte per inedia delle Nazioni dell'Asse fino ad allora, impossi-

Viene perciò sviluppandosi la tesi della estensione delle frontiera americane; cioè a dire, di considerare quanto potrà essere fatto in Europa contro le forze dell'Asse come una lotta combattuta sulle frontiere stesse del Continente occidentale.

Noi abbiamo assistito al passaggio graduale dalla tesi originaria a quel\_ la che viene attualmente sviluppata e spiegata al popolo, per giustificare i tentativi offensivi fatti in Europa. (ili Stati anglo-sassoni sono entrati in guerra sulla premessa che la situazione interna dei paesi dell'Asse non avrebbe loro permesso di resistere alle strette della fame ed alla mancanza delle materie prime. Tutta la strategia democratica è stata orientata in tal senso nè sono valsi gli episodi più clamorosi a modificarla. Successivamente, nei fronti interni avversari si è parlato di indebolimento progressivo delle nostre era la morte per inedia delle Nazioni dell'Asse fino ad allora, impossibile sarebbe divenuta dopo che esse
avevano preso a controllare i quattro quinti d'Europa, ivi comprese le
feracissime regioni ucraine. Ed allora, sono venute fuori le polemiche
sull'acceusione di un secondo fronte,
voluto dagli uni, ostacolato dagli altri, discusso pubblicamente e clamorosamente da tutti.

### ANCHE FAR PRESTO

Ancora oggi, dopo cifre e cifre compulsate e pubblicate, c'è dell'altro da aggiungere. Sempre secondo Liberty a un'invasione coronata da successo del Continente europeo è duori questione finche gli alteati non avranno conquistato il dominio dell'aria. Un calcolo solo approssimativo richiederebbe l'impiego di almeno 3.000 navi per simile operazione, con una base troppo vicina alle coste continentali per non essere vulnerabile dall'aviazione italo-tedesca. Di

dere le porte dei Paesi dell'Asse agli invasori, senza che questi abbiano colpo a ferire. Ingenua illusione sulla quale si sono ricreduti anche i più ciechi ed i più ostinati: illusione che gli eventi hanno dimostrato fallace, chiarendo ad inglesi ed americani che le vittorie si conquistano solo sui campi di battaglia, anche se questi sono a diecimila miglia dalle proprie basi.

Eccó, quindi, che si fa avanti la tesi di Smuts, che noi già conosciamo, la quale sottolinea l'importanza del fronte nordafricano. Un gran rumore è menato intorno alle iniziative che gli alleati prendono in quel settore. Questo prova e conferma la tesi italiana, sempre sostenuta ed ora perfettamente trionfante: e cioè che, ad un determinato momento, lo seacchiere mediterraneo sarebbe assurto alla maggiore importanza nel quadro generale del conflitto.

L'Italia è il plesso solare dell'Asse; così un articolo del colonnello ameri-

disce il progettato blocco delle tre dimensioni con il quale si ritiene di'poter stringere la Germania. La piattaforma del nostro paese costituisce inoltre il più valido ostacolo al concentramento di grosse unità nemiche ed il contrasto maggiore a quella offensiva aerea che dovrebbe precedere, secondo i calcoli degli alleati, la futura riscossa terrestre.

La quinta libertà, quella di combattere, è concessa. Il duello si fapiù serrato sulle sponde africane da pri serrato sulle sponde africane da ve l'elasticità della difesa subentra alla rapidità dell'offesa, da parte nostra: L'esperimento si compie. Il vocio dei fronti interni alleati che lo accompagna trova da noi un riscontro nella serena comprensione del momento e nella decisione di accettare la battaglia in tutte quelle forme che il nemico avrà escogitato per il suo primo tentativo d'aprire una breccia nell'inviolabile sistema continentale.

RENATO CANIGLIA



forze e di estensione dei fronti che portavano ad una dispersione altrettanto grave. Ma questo ragionamento cadeva alla prima oblezione, e cioè che se il circolo interno (Asse) si slargava accendendo altri focclari di guerra, quello esterno (Nazioni anglo-sassoni) veniva a sua volta ad essere almeno triplicato nei contro del primo. E, quindi, la teoria della dispersione delle forze valeva prima e più che per l'avversario, per sè stessi.

Soltanto dopo qualche anno di guerra, s'è affacciata la proposta del secondo fronte, e cioè appena la Russia è stata ingaggiata nella lotta. In pari tempo, gli allenti hanno dovuto rendersi conto che se difficile

conseguenza, gli americani non veggono il loro sogno nella sua realizzazione pratica altro che ad una scadenza indeterminata. Ma uni sorge l'altro problema. Secondo una fonte neutrale, in Inghitterra aumentano le opinioni di coloro i quali ritengono che una troppo lunga guerra, anche se alla tine vittoriosa, potrebbe essere considerata come una catastrofe. Ci troviamo, allora, di fronte a due problemi, la mobilitazione di tutto il potenziale meccanico ed umano delle Nazioni Unite e il loro spiegamento offensivo con celerità. Due problemi di arduissima soluzione per chi fino ad ora è stato fautore della vittoria passiva, cioè attinta con mezzi che dovrebbero schiu-

cano Kernan il quale si sforza di attirare l'attenzione dei suoi lettori sulla importanza del nostro paese nel sistema difensivo edi offensivo dell'Europa. E' certo passato il tempo nel quale l'intervento italiano nella guerra veniva considerato negli Stati Uniti come un semplice allargamento del conflitto. E' entrato ora nella mentalità americana il concet to che la partecipazione attiva delle mostre forze armate alla lotta impe-

1) Torpedin'ore germaniche in crociera nell'Attentico (R. D. V.)—2) In attesa degli event a bordo di una torpedin'erci pronti alle mitragliere contraeres 3) Mae di profonditò pronte per il lance (R.G. Luce)—4) In attesa del comande (R.G. Luce)—5) I caricando il pezzo (R.G. Luce)—6) I resti di un concietorpedin'ere bolicevico alfondato degli aerei germanici in un porto sovietico del Mar Nero (R. D. V.)—Carimat L'Africa Settentrionale francese e le località dell'aggression. an-







### GENESI E FUNZIONE DEI GRANATIERI CORAZZA

Tra i vari, modernissimi combat- LA MACCHINA E L'UOMO tenti specializzati che si sono finora più brillantemente affermati nella lotta espugnatoria di Stalingrado, merita una speciale menzione il così detto Panzergrenadiere, il nuovo fante sceltissimo dei reparti corazzati, il cui nome - particolarmente nella traduzione letterale « granatiere corazzato , invalsa su parecchi giornali italiani - sembra quasi ingenerare un po' di perplessità sulla preminenza operativa dell'uomo, o del mezzo che lo porta, contribuendo a mantenere intorno alla recentissima realizzazione germanica il fascino dell'inusitato e del mistero...

Ma la funzione bellica e l'epica vicenda dei granatieri addetti ai reparti corazzati non perdono nulla dai diradarsi di tale mistero: al contrario, ne acquistano maggior risalto e più fulgida luce di gloria.

I granatieri delle divisioni motocorazzate costituiscono infatti lo sviluppo logico, concreto e completo dei principii rivoluzionari che hanno segnato il radicale capovolgimento dei criterii anglo-francesi sull'impiego dei carri d'assalto, determinando il geniale, altissimo potenziamento reciproco della macchina e dell'uomo.

Come tutti sanno, i carri armati

moderni furono ideati nel 1915, contemporaneamente dagli inglesi e dai francesi — all'insaputa gli uni degli altri, con perfetto cameratismo tattico... - e impiegati per la prima volta in battaglia nel settembre 1916. Loro compito era quello di sfondare le linee di fortificazione campale avversarie proteggendo gli incaricati della bisogna dal micidiale tiro concentrato delle mitragliatrici; tale funzione di rottura, d'apertura del varco all'attacco dei fanti, continuò ad essere considerata essenziale, quasi esclusiva, fino alla vigilia dell'attuale conflitto: l'azione dei carri doveva effettuarsi a massa, di sorpresa, ma essere contenuta in un rag-

gio tattico ristretto, in un limitato intervallo di tempo, e rimanere vincolata costantemente all'avanzata della fanteria, nell'interesse della quale si svolgeva.

La valorizzazione integrale delle nuove macchine belliche doveva in realtà verificarsi solo 21 anni più tardi, per opera degli eserciti dell'Asse.

In seguito all'esito della folgorante campagna di Polonia, i termini del problema erano già letteralmente capovolti: il carro armato, da semplice mezzo di rottura in ausilio di attacchi locali dei fanti, s'era trasformato in tentacolo avanzato della manovra offensiva, alla quale imprimeva il celere ritmo del suo motore, la profondità di sviluppo consentita dalla propria velocità, potenza ed autonomia; l'uomo appiedato, dopo avere ad esso aperto il varco iniziale, non era più in grado di continuare a sfruttarne immediatamente l'azione di sfondamento, e doveva fare a sua volta ricorso al motore anche per riuscire soltanto a mantenersi con esso in collegamento, a non essere irrimediabilmente lasciato indietro ed escluso dall'enicentro della battaglia. Ecco quindi sopravvenire le aliquote, sempre più numerose e consistenti, delle fanterie mo ocicliste, autocarrate, magari aviotrasportabili, destinate a realizzare lo sfruttamento e lo sviluppo dei fulminei successi ottenuti dalle formazioni corazzate.

Ma tra l'impeto travolgente di queste e l'azione di rincalzo e di consolidamento dei fanti motorizzati rimaneva pur sempre un distacco, una soluzione di continuità, determinata dall'inevitabile crisi che si produceva nel punto più o meno avanzato dove qualsiasi mezzo di trasporto a metore doveva essere necessariamente lasciato, per iniziare a piedi l'avvicinamento e l'attacco. Le grosse colonne autocarrate, già troppo visibili e vulnerabili anche in fase di semplice trasferimento, non potevano infatti portarsi tanto avanti nel raggio tattico, dove la tempestività dell'intervento dei fanti di manovra nella battaglia rimaneva pertanto affidata sempre alle « gambe dei soldati », come all'epoca napoleonica...

Una prima, parziale soluzione del grave problema s'ebbe già con la trasformazione delle antiche divisioni corazzate e motorizzate in quelle motocorazzate, nelle quali i due fattori della manovra risultano più intimamente fusi, frazionati ed armonizzati, con la conseguente eliminazione delle troppo ingombranti e vul-







nerabili colonne esclusivamente autocarrate. Tale soluzione non era tuttavia completa, giacchè, mentre non offriva ai fanti motorizzati sufficiente protezione contro le schegge e le pallottole, nor ceneva conto abbastanza dell'esigenza fondamentale di mettere il mezzo di trasporto a motore in condizione di poter seguire a stretto contatto il carro armato anche fuori strada e su qualsiasi terreno accessibile alla locomozione cingolata. Occorreva dunque provvedere alla costruzione 'd'un autocarro corazzato, armato e fornito di cingoli, che consentisse cioè ai fantidelle divisioni motocorazzate di seguire dovunque l'avanzata dei carri d'assalto, disponendo d'una protezione che ne garantisse l'integrità fin dall'anizio del combattimento appledato e che permettesse inoltre, all'occorrenza, d'esplicare dallo stesso mezzo una pronta ed efficace azione di fuoco.

### CUORI E MOTORI

Sono appunto queste le princoali caratteristiche tecniche dei poderosi veicoli che trasportano i granatieri dei reparti corazzati sulla scia dei carri d'assalto, proteggendoli sino all'ultimo con le loro solide fiancate d'acciaio e consentendo agli uomini che trasportano di affrontare i compiti imposti dalle contingenze del momento.

La natura e la varietà di questi compiti sono tali da giustificare ampiamente l'appellativo di «granatieri» concesso dal Führer a questi arditi della battaglia ultra-moderna, selezionati nel fisico, nello spirito, nella capacità tecnica e nella protezione esecutiva. Ad essi vengono confidate rapidissime azioni da guastatori contro elementi di fortificazioni arretrate che, non raggiunti dall'azione distruttiva delle artiglierie o sfuggiti a quel-

la degli Stukas, vengano ad ostacolare ad un tratto la marcia dei , carri armati; ardimentosi riattamenti di passaggi ostruiti o interrotti, sotto l'imperversare d'intense reazioni di fuoco avversarie; improvvisi e violenti assalti contro capisaldi che non possono essere raggiunti dai carri; brevi ed asperrime lotte a corpo a corpo, con la bomba a mano, il pugnale, il lanciafiamme, la carica esplosiva; momentanei sganciamenti con l'ausilio dei nebbiogeni, per tornare subito dopo alla riscossa in altre, più redditizie direzioni; coraggiosa ed accorta neutralizzazione delle mine predisposte per ogni dove dal nemico in ritirata; temerari passaggi di corsi d'acqua battuti, su canotti pneuma-





angiporti, espugnando casa per easa, barricata su barricata, dopo averne snidato coi lanciafiamme o coi
mezzi fumogeni gli avversari asserragliati... E' questa la lotta che si
sta svolgendo da parecchie settimane tra le fumanti e sanguinose
rovine di Stalingrado, quella che ha
particolarmente contribuito a mettere in risalto la fisionomia combattiva dei «granatieri corazzati» e
a fare assurgere la loro eroica vicenda sino ai fastigi d'una insuperata epopea.

### MARIO CONTI

1) Guastetori all'opera (R. G. Luce)

2) Arditi german.ci prasanc il Den
sui canotti paesuntici (R. D. V.)

3) Resa d. prijosieri (R. D. V.)

4) Nostre armi automatiche in aziona
sui fronte oriostale (R. G. Luce-Viola)

-8) Artiglierie della mazina germanica
lungo le coste addanche (R. D. V.)

5) Nostra base di idrovolanti (R. G.
Luce)

-7) Un ricovero di artiglierie
di marina lungo il "Vallo adlanco"
(R.D.V.)

8) Verifica di siluri prima
che l'aerosiluranie parte (R. G. Luce).







## CHIMICA DI GUERRA E DI VITTORIA C. H. O. N.

C.H.O.N. sono i simboli dei quattro elementi che si trovano insieme o separati in quasi tutte le materie del nostro pianeta. Essi sono il carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto. Tutti e quattro formano i cosidetti albuminoidi, quali non solo sono alla base di tutta la vita, e quindi del corpo umano, ma rappresentano le materie prime di cui si serve la chimica moderna per realizzare quella numerosa serie di prodotti autarchici, che hanno così bene sostituito i prodotti naturali tanto da non fare risentire alcun disagio della loro mancanza e costituiscono un fattore di capitale importanza per la condotta economica della guerra e per la nostra resistenza.

Il carbonio e l'idrogeno si trovano nel petrolio e nel carbon fossile, l'idrogeno e l'ossigeno formano l'acqua, l'ossigeno e l'azoto costituiscono l'aria che respiriamo. Di carbone e petrolio l'Asse ne ha sufficienti quantità che supereranno enormemente il fabbisogno non appena enterranno con essa a collaborare i territori russi occupati; acqua ed aria si trovano allo stato libero, sono cioè beni gratuiti, di costo zero, polchè non bisogna sostenere alcuna spesa per la loro acquisizione.

Quante e quali sono le combinazioni nelle quali entrano gli anzidetti elementi non è facile elemearle, per averne un'idea basta sapere che esse formano un vasto edificio che



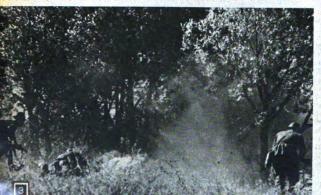



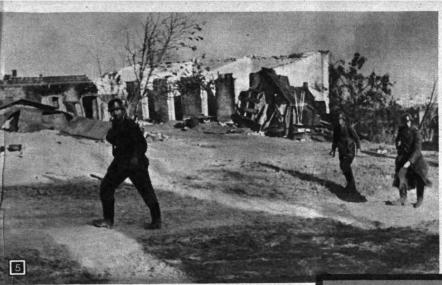



zione mondiale dei filati di seta artificiale, sono appunto i principaliprodotti che si impongono in molte fabbricazioni. La produzione delle fibre artificiali ha raggiunto nei Paesi dell'Asse un volume molto elevato che tende aucora ad aumentare. Migliaia di tonnellate di questo prodotto vengono impiegate ogni anno per ottenere i più svariati tipi di tessuti, i quali sotto alcuni aspetti sono superiori a quelli ottenuti con materie prime naturali. La migliore resistenza ed elasticità, la poca conduttività termica e l'impermeabilità, costituiscono le loro migliori caratteristiche che consentono ad esempio, la sostituzione delle stoffe di fibra naturale applicate nei cerchioni degli autoveicoli, nei rivestimenti delle pulegge, nei cavi e nelle giunzioni dei tubi.

Dal petrolio derivano i lubrificanti, l'olio per motori Diesel, la benzina e il caotchoue; dal carbone fossile l'essenza sintetica, il carburo di calcio e la buna (gomma artificiale). Ma dagli anzidetti elementi base derivano anche il catrame e la cellulosa; dal primo originano alcuni medicinali, l'alcool industriale, le materie plastiche, il trinitrotoluene (esplosivo), dal secondo si hanno lo zucchero di legno, i foraggi, il rayon, il cellofane, la celluloide, la carta e la trinitrocellulosa (altro esplosivo).

Tutto quello che la chimica industriale di guerra è in grado di fare rappresenta veramente un pro-

digio: borse per signora, profumi, coloranti resistenti alla luce, materie compresse provenienti dal catrame, lana estratta dal legno o dal latte scremato, tessuti in vetro filato, cuoio artificiale proveniente da vecchie pellicole, le quali vengono a loro volta l'abbricate con cellulosa sintetica, le vitamine e le numerose e svariate materie plastiche utilizzate sotto le forme più diverse. La celluloide, inventata nel 1868, è la più antica di queste materie, ma esse aumentano continuamente e con il loro aumento cresce anche il numero delle loro designazioni. Le materie plastiche con le loro eccezionali qualità di leggerezza, d'inalterabilità e di resistenza, trovano difatti larghissima applicazione in aeronautica. Il punto di partenza di ciascuna di esse è una materia di impiego quotidiano, il catrame o la cellulosa. Nel XIX secolo la tecnica, con l'invenzione della macchina a vapore, dell'elettricità e del motore a scoppio, cambiò la faccia all'universo e la vita all'umanità; nel secolo XX noi stessi stiamo assistendo alla trasformazione economica e sociale dovuta per larga parte alla chimica che raggiunge realizzazioni assolutamente Fino a ieri i detentori e gli acca-

parratori di materie prime naturali si sono affannati a mettersi d'accordo per imporre e tenere alti i prezzi dei prodotti nei mercati, oggi la chimica va sistematicamente abolendo questi monopoli e dà forza e indi-



pendenza anche ai paesi poveri di materie prime.

La produzione chimica dei Paesi dell'Asse ha assunto un volume elevato, i prodotti sono numerosi e vari; molti di essi potrebbero talmente svilupparsi durante l'attuale conflitto da soppiantare completamente parecchi di quei prodotti che prima della guerra venivano fabbricati con materie prime naturali. Nasceranno così nuove industrie, vi sarà un maggiore impiego della nostra mano d'opera ed esporteremo meno valuta all'estero. Ma frattanto la chimica di guerra sta dimostrando l'alta preparazione e la grande capacità inventiva raggiunta in questo campo dalle Potenze dell'Asse, preparazione e capacità dovuta sopratutto alle eccellenti qualità delle nostre masse lavoratrici, alle quali non può e non deve mancare il premio di anni di lungo e intenso lavoro.

### GIOVANNI TARQUINI

All'assatio di un fortine (R.G. Luce)
 2) Bembarde in azione sul fronte russe
 (R. G. Luce) — 3) Di pattuglia fra gli
agguati di un besco — 4) Di guardi
ungo le sponde sud-orientiti del lage
llungo le sponde sud-orientiti del provine di Steiniprode (R. D. V.)
 5) L'avennetta tra le
rovine di Steiniprode (R. D. V.)
 7) Cooperazione di messi; un carre
armote prende a rimorchio un autocarre cisteria (R. D. V.) — 8) Cootente d'esser presol (R. G. Luce).



# DOCUMENTI E BOLLETTIN <u>DELLA NOSTRA GUERRA</u>

3065, BOILLETTINO N. 388.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 31 ottobre:
Sul fronte dell'Egitto la battaglia la seçnato icti un tempo d'arresto; seontri di clementi espioranti e duelli di artiglicire hanno caratterizzato la giornata.
Alcuni mezzi blindati loggeri, che tentavano una incursione nelle nostre resorte, remyano prontamente individuati e distrutti.

lavano una incursione nelle nostre re-cavie, venvane prontamente initividuati e distrutti. Reparti da caccia dell'Asse hanno vi-gorosamente contrastato l'attività della aviazione nemica e abbattuto in combat-timento 7 apparecchi britannici; un al-tro è precipitato al suolo colpito dal tiro

La ferrovia e la rotabile fra el Alamein e Hamman sono state bombardate con buoni risultati da una nostra formazione.

nazione. Nel Mediterraneo orientale velivoli ita-liani attaccavano due motovelieri, uno dei quali è da ritenersi affondato.

3066 BOLLETTINO N. 889.

3066, BOLLETTINO N. 389.
Il Quartier Generale delle Forze Armole comunica in data 1. novembre:
Combattimenti violenti si sono riaccesi
nel settore settentrionale del fronte egiziano, dove il nemico ha sviluppato nuovi attacchi con largo appoggio di remorti blindati blindati.

L'azione britannica, subito contenuta. Lazione briganica, santo comentara veniva successivamente stroncata da ua energico contrattacco. Sono stati distrutti numerosi carri armati, presi circa 200 prigionicii; il totale di questi ultimi, nel corso dell'attuale battaglia, raggiunge i 2 mila

ge i 2 mile
Formazioni italiane e germaniche di
hombardieri in picchipta e di velivoli di
assalto hamno inflitto notevoli perdite all'avversario hattendo senza tregua gli
ammassamenti di truppe e di mezzi ed
ammassamenti di truppe e di mezzi ed
sun ertovic. In duelli aerei la caccia
tedesca abbatteva 7 apparecchi e ne costringeva un altro — il cui equipaggio
è, stato catturato — ad atterrare nelle

nostre linee: altro velivolo, colpito dalle artiglierie contraeree è precipitato

3067. BOLLETTINO N. 890.

3067. BOLLETTINO N. 490.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 3 novembre:
Nel settore settentrionnie del fronte egiziano l'ulteriore favorevole zviluppo del contratacco aferrato dalle truppe dell'Asse la condotto alla cattàra di un altro centinaio di australiani e alla distruzione di oltre 40 automezzi.
Nuove puntate, precedute el appoggiate da intenso tiro di artiglieria, contro en ostate nettamente arrestate.
Un tentativo di sharco offettuato nella

Un tentativo di sbarco effettuato nella scorsa notte a tergo del nostro schieramento veniva immediatamente frustrato.

Velivoli italiani e germanici hanno ri-petutamente agito con buon successo sulle linee meniche; caeciatori tedeschi abbattevano 4 apparecchi avversari dan-neggiandone numerosi altri al suolo.

3068, BOLLETTINO N. 891.

June, DULLETTANO N. 881.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 3 novembre:

La battaglia sul fronte dell'Egitto è divampata ieri con violenza ancora mag-

giore. giore. La rinnovata pressione sviluppata da imponenti forze blindate nemiche è stata validamente arrestata dalle truppe dei-

l'Asse che con strenno valore sono pas-sate a più riprese al contrattacco. L'avversario ha subito perdite ingenti

Lavversario ha subito perdite ingenti sopratutto in mezzi corazzati, dei quati oltre 30 sono stati distrutti. Anche le nostre perdite sono elevate Aspri combattimenti sono ancora in

L'aruna aerea ha partecipato con tutte le sue specialità alia lotta contrastando l'aviazione britannica, battendo le colorie nemiche ed agendo senza tregua tulle loro retrovie; in numerosi duelli 3 apparecchi venivano abbattuti da mostri cacciatori, 12 da quelli germanici. Velivoli italiani e tedeschi di scorta ad un convoglio hanno respinto attacchi aerei e fatto precipitare in fiaume 4 himotori.

Nostri mezzi navali hanne affondato un sommergibile nemico. L'arma aerea ha partecipato con tutte

3069. BOLLETTINO N. 892.

3069. BOLLETTINO N. 892.
Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data i novembre:
Sul fronte di El Alamein la tenace resistenza e l'indomito valore delle truppe
dell'Asse non hanno consentito al nemico, neppure ieri, di ottenere alcun risultato dai suoi reiterati potenti attac-chi condotti con masse blindate e di aviazione.

Aeroporti di Malta sono stati raggiun-e colpiti dai bombardieri tedeschi: uno Spitfire veniva distrutto dalla caccia Spitfire

3070, BOLLETTINO N. 893.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 5 novembre: Ieri, dalle prime are del giorno fino a tarda notte — nella zona desertica fra-El Alamein e Fuka — si sono svolti aspri combattimenti fra le nostre unità di cersi semeti a fantale a la svità. El Alamein e Fuka — 8: sono svoni aspri combattimenti fra le nostre unità di carri afmati e fanterie e le unità di carri afmati e fanterie e le unità di carri afmati e fanterie e le unità di carri afmati e la compositione de la compatibilità di carrio dell'asse e la compatibilità di armata italo-tedesca, arretravano su nuove linee ad ovest.

Forti le perdite nemiche in uomini e mezzi, severe le nostre.

I cacciatori dell'Asse si sono impegnati con estremo vigore contro l'aviazione avversaria. Fortemente superiore in numero, abhattendo nei ripetuti scontri degli ultimi due giorni 26 apparecelli.

Nostri velivoli d'assalto hanno attaccato con bombe e mitragliato da bassa quota mezzi blindati nemici.

Incursioni aeree su Tobruk e Bengasi causavano sensibili danni: fra la popolazione libica si contano alcuni morti e numerosi feriti.

371. BOLLETTINO N. 894.

3071. BOLLETTINO N. 894.

3071. BOLLETTINO N. 894.

Il Quartier Generale delle Forze Armale comunica in data 5 novembre:
Reparti italiani e germanici hanno ieri
impegnato in violenti combattimenti le
formazioni bilndate nemiche nella zona
tra Fuka e Marsa Matruh.

A sera la battaglia continuava con
immutata asprezza.



SOPRA: L'eroico Comandante Grossi, del "Barbarigo", di ritorno alla base, decorato della Croce di lerro. — SOTTO: Ed ecco il Comandante fra il suo equi (R. G. Luce).



ma quae uomo sapresos estasere ac un vollo (resco e curelo, e ad una bocca che sorride con denti belli e bianchi? Sono i denti curati col Chlorodont che lo attirano. In poco tempo, il Chlorodont poltà ridonare anche ai vostri denti la loro naturale bellezza, grazie ella sua colenza descrizza che con conservata descrizza che conservata de conser potenza delersiva che opera energicamente ma gradevolmente sullo smalto, aggiun-gendo quella deliziosa sensazione di nellezza e di accuratezza che soltanto il Chlorodont può dare alla vostra bocca.

pasta dentifricia Chlorodont sviluppa ossigeno

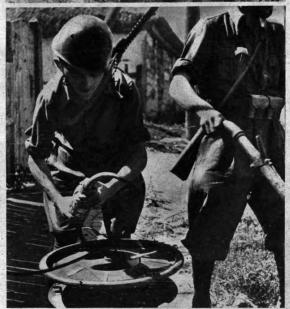

IN ALTO: Lungo un camminamento occultate al nemico sul fronte orientale le nostre truppe raggiungono le prima linea. — IN BASSO: Nelle zone occupate i nostri genie ri attivano i collegamenti. (Foto R. G. Luce).

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

Nel Caucaso avanzata germanica nella regione di Naicik. Sul Don tentativi sovietiei di passare il fiume respiniti da truppe italiane. Negli altri settori del fronte orientale situazione invariata. In Egitto il-nemico non ha proseguito i suoi attacchi in massa. Nell'Atlantico ilu mila tonnellate di naviglio nemico affondate da sottomarrini tedeschi.

### NOVEMBRE

DOMENICA 1. - Situazione militare.

DOMENICA 1. — Situazione militare, Nel Caucaso azioni germaniche nei settore di Tuapse, ad occidente del Te-rek, A sud di Stalingrado contrattacchi nemici respinti. Sul Don nuovi tentati-vi soviettici sironeati da truppe italia ne. In Egitto duri combattimenti ne-settore di El Alamein. In Occidente in-cursioni aeree inglesi sulle zone occu-pate, sulla baia tedesca e sulla Ger-mania nord-occidentale Attacco aereo germanico sulla città inglese di Can-terbury, Al largo di Città del Capo

LUNEDI' 2 - Situazione militare.

Nel Caucaso lotta intorno a Tuapse; ad ovest del Terek occupazione di Ala-gir. In Egitto contrattacco italo-tedesco. MARTEDI' 3 - Situazione militare,

MARTEDI' 3 — Situazione militare. Nel Caucaso occidentale attacchi e contrattacchi. Ad est di Alagir avanzata germanica. A Stalingrado continua la lotta nelle strade.

In occidente, scontro di un convoglio fedesco con unità navali inglesi leggere. nella Manica. Incursioni aeree inglesi sulle coste della Manica. In Egitto la battaglia prosegue con crescente violenza della manica in proporti di sulla contrata della manica in proporti di sulla contrata di proporti di sulla della proporti di sulla della di proporti di sulla di proporti di propo

MERCOLEDI' 4 - Arvenimenti politici

In Italia si celebra il XXIV annuale l'umminelli Istituto Romano di Arti Grafiche della vittoria di Vittorio Veneto.

Roma - Città Universitaria

Negli Stati Uniti, le elezioni supplementari danno un nuovo vantaggio al Partito repubblicano.

Situazione militare.

Nel Caucaso eccidentale, nel settore del Terek, a Stalingrado e nel settore del Don continuano duri combattimenti. In Egitto nuovo attacco dell'VIII armata inglese sironcato dalle forze italo-tedesche. Bombardamento aereo di Malta. In occidente incursioni aeree inglesi sulla Germania nord occidentale e sulle coste della Manica, Sull'Inghilterra sud-occidentale e sul-orientale attacchi aerei germanica.

GIOVEDI' 5 - Situazione militare.

Combattimenti nel Caucaso occidentale, nella regione di Alagir, sul Terek, a Stalingrado e sul Don. In Egitto le truppe germaniche sono state sistematicamente ritirate in seconda linea, Sumare attre 168 mila tonnellate di naviglio mercantile nemico affondate da sommergibili tedeschi.

VENERDI' 6 - Situazione militare.

Sul fronte orientale, nel settore di Tuapre, nella regione dell'alto Terek, a Stalingrado, nel settore del Don, a sud del Lago limen, sul Lago Ladoga, a durmanske nel Mare Artico, continuano le azioni di guerra delle truppe, della aviazione e della marina germaniche ed alleate. In Egitto violenti scontri tra Fuka e Marsa-Matruk In occidente attagga de del tedesco sull'Inghilterra sud originale.

Direttore responsabile: Renato Caniglia

# BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CAPITALE L. 700.000.000 INTERAMENTE VERSATO RISERVA LIRE 170.000.000

